# Master Negative Storage Number

OCI00060.13

## Istoria della Regina Stella e Mattabruna

Lucca

1822

Reel: 60 Title: 13

# PRESERVATION OFFICE CLEVELAND PUBLIC LIBRARY

RLG GREAT COLLECTIONS
MICROFILMING PROJECT, PHASE IV
JOHN G. WHITE CHAPBOOK COLLECTION
Master Negative Storage Number: OC100060.13

Control Number: AEO-1385 OCLC Number: 07105859

Call Number: W 381.558 lt1 no.12

Title: Istoria della Regina Stella e Mattabruna: dove leggendo sentirete come furono mandati i figliuoli ad annegare, e le fu posto nel letto quattro cagnoli, e dopo fu messa prigione, e condannata a morte per false accuse, e fu liberata dai suoi figliuoli con la morte del gigante.

Imprint: Lucca: Presso Francesco Bertini, 1822.

Format: 23 p.; 15 cm. Note: Cover title.

Subject: Chapbooks, Italian.

Added Entry: Bertini, Francesco.

### MICROFILMED BY PRESERVATION RESOURCES (BETHLEHEM, PA)

On behalf of the Preservation Office, Cleveland Public Library Cleveland, Ohio, USA

Film Size: 35mm microfilm Image Placement: IIB Reduction Ratio: 8:1

Date filming began: 10-13-94
Camera Operator: RT



#### ISTORIA

DELLA REGINA

### STELLA

E

## MATTABRUNA

Dove leggendo sentirete come furono mandati i Figliuoli ad annegare, e le fu posto nel letto quattro Cagnoli, e dopo fu messa prigione, e condannata a morte-per false accuse.

E fu liberata dai suoi Figliuoli con ta morte del Gigante.



L U C C A , 1822.

Prosso Francesco Bertini ) (Con Appr.

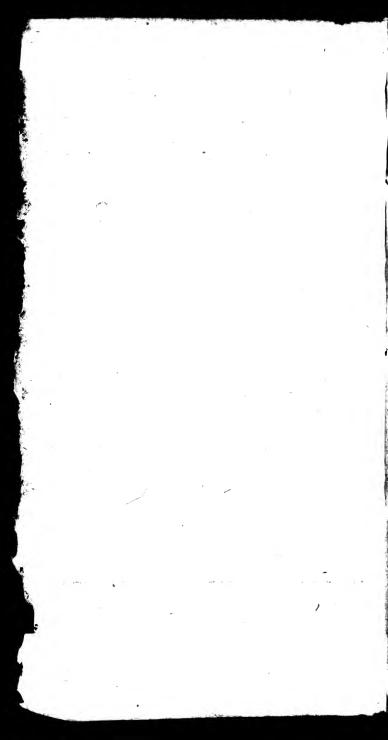

#### INCOMINCIA L'ISTORIA

DELLA REGINA

#### STELLA, E MATTABRUNA

----

Gloriosa Vergine MARIA
che in questo Mondo portasti dolore
del tuo Figliuol, quando la gente ria
gli sparse il Sangue con tanto furore,
concedi grazia nella mente mia
di dir di Orian, che fu Re di Belfiore,
di Mattabruna, e la Regina Stella,
e dei Figliuoli, come il libro favella.

Questa Regina, Stella era nomata più bella donna, che mai fosse alcuna, dalla suocera sua fu tanto diata, la quale aveva nome Mattabruna. madre del Re, malvagia, ed insensata, notate ben quel che volle factuna, che la Regina mai cosa facesse in ben, che a Mattabruna non piacesse.

Questa malvagia vecchia orgogliosa tenendo il suo figliuol la Signoria, in guardia li lasciò sempre ogni cosa, e come madre ognor la riverla, e la Regina Stella graziosa de suoi orgogli forte ne temia, di modo tal, che il Re non si avvedea del falso cuor, che Mattabruna avea.

Non si mostrava questa vecchia alpestra nessim de' suoi l'orgoglio si accorgia, stando un giorno insieme alla finestra, vide una donna, che due figli avia, l'uno da manca, e l'altra da man destra e sulla piazza quella se ne gia a prender per loro da mangiare, il Re la vide, e cominciò a parlare.

Diccudo, o Dio, con tale e sì gran dono hai fatto a questa donna tanto bene, ed io, che Re di tutta Spagna sono, se io n'avessi uno saria fuor di pene, per tua misericordia, Signor buono, mostra le tue virtù degne, e serene, per tua somma possanza, e buon consiglio dalla mia donna concedemi un figlio.

Or come piacque alla Vergine pura la notte la Regina ingravidossi di quattro figli, che piacque a natura di che il Re in gran gloria trovossi, Mattabruna, che a questo ponea cura, che la Regina Stella approssimossi all'ora, è punto del suo partorire, alle tre Dame così prese a dire; Dicendo, ognun vada alla sua magione ch'io voglio con mia Nuora rimanere, e servivolfa ben d'ogni ragione, che sia bisogno a tutto suo volere, ogni Donzella a casa ne mandone, e Mattabruna allor, vi fo sapere, in una stanza si serrò con lei, dicendo: tu non sai quel ch'io vorrei.

Con doloroso cuore partorendo questa Regina Stella graziosa, in quel che venne due figli facendo, ora udirete, signori, ogni cosa; dal corpo della madre quelli uscendo, ciascuno usci con grazia dilettosa, cioè con una catenella di argento intorne al collo, fra le spalle e il mento.

Tre furono i maschi, ed una fanciulletta e ciascheduno la catenella avia; avuta una tal grazia benedetta, mentre che seco addosso la tenia; non poteva morir di morte in fretta, il primo che la madre partoria, avea per segual senza macagna dopo del padre d'esser Re di Spagna.

E Mattabruna piena di nequizia quei quattro figli subito prendea:
poi si parti con perfetta malizia,
e un suo donzello chiamar si facea
senza pietade, e con posa amicizia:
giunse il donzel, che Guido nome avca
dicendo: Dama, che t'è in piacimento,
menollo a parte, e le disse il suo intento.

E in una stanza ove avea posto i figli lo menò, è disse; tu mi servirai; or fa, che questi figliuoli ti pigli, dove ti pare tu li porterai; ed annegarli. Fa che ti assottigli, che tal novella non si sappia mai, e da me ne averai gran guiderdone, che avanti a te non vi sarà Barone.

E se giammai se ne sapesse niente, se mai tu lo dicessi a creatura, io ti farei di tua vita dolente, e lui a Mattabruna allor pon cura, che lo minacciava orribilmente, dicendo a lei; non aver paura; che io, Dama, farò il vostro comando, se ben credessi aver di vita bando.

Ed un mantel, che Guido indosso avea, allor Mattabruna ebbe a pigliare; ad uno ad uno quei figli metteva, dicendo a Guido, và dove ti pare; che li annegasse lei gli diceva; allora Guido prese: a sospirare, se non l'ajuto, dicendo in perigli sono, o Re Oriano, li tuoi figli.

Alta Regina Stella dilettosa; tu non ti accorgi del tuo gran dannaggio che sei ingannata di sì cara cosa; i figli tuoi riceveranno oltraggio, Guido si parte allora, e non si posa; vassene via con amaro coraggio, e per la selva tanto camminava, che ad un fiume grandissimo arriyava; Che per esser nati in questo mondo; non meritan patir tanto tormento; e se li getto in questo fiume al fondo: il mio cuer non sarà giammai contento, non li gettere per l'alto ciel giocondo, e fa di me; Signor, tuo piacimento, o Dio mio; Guido par che dicissi, tu li creasti, e tu li custodissi.

E su la riva del fiume li lassa, gli fa addosso il segno della croce, avvolti in quel mantel senz' altra fascia poi ritornava alla Vccehia feroce, pien di paura, e con la testa bassa, e giunto a lei col suo parlar veloce li disse: Dama benigna, e gradita, di quanto mi ordinasti ti ho ubbidita.

Mattabruna, che al mal far non cala credendo che sian morti quei figliuoli, in una stalla andò setto una scala, che una bracca avea quattro cagnoli, tosto li tolse, e ritornossi in sala, per metter la Reina in mortal duoli, co' cani in grembo in camera fu ita, per farla di dolore uscir di vita.

E quei cagnoli a lei pose a late; parlando forte con parole strane, dicendo, donna, che hai tu generato? adulterio tu hai fatto con un cane, ti prometto per l'alte Re beato; che ti convien morir per le mie mani; in modo tale, che così arrabbiata gridando, fuor di camera fu andata.

Ivi era il Re con la sua Baronia, che aspettava dalla Donna novella, questa malvagia vecchia se no gia, per metter fama ria addosso a Stella, ed adirata, forte al Re dicia; un gran fallo verso te ha fatto ella, il Re rispose: vorrei ben saperlo; Mattabruna gli disse: và a vederlo.

Il Re sentendo dir questo parlare, con quei Baroni, che avea d'intorno, alla Camera andò senza tardare, e insieme tutti nella stanza entrorno per veder Stella con quei cani stare, e Mattabruna allor non fe' soggiorno, per dire il vero sbattendo le mane, adulterato ha Stella con un cane.

Stella non s' era ancora risentita per i dolori del parto, che ha fatto:
il Re credeva, che di questa vita
fusse pa satà Stella a questo tratto,
di camera con duolo fe' partita,
e ai suoi Baroni si rivoltò in tal atto,
dicendo; mi maraviglio, e non io credo,
che vero sia quel, che con gli occhi vedo.

É Mattabruna con sensi arrabbiati, presto rispose, e disse figliuol mio, da te non sono questi generati, da lei procede questo fallo rio, il Re allora co' suoi Baron pregiati alzò le mani al Ciel, lodando Dio, vedendo questo Muttabruna, allora consiglia il Re, che la Regina mora.

Dicendo: figlinolo, una gran vendetta convien far sopra questa miscredente, il Re disse di darle morte in fretta, non è da sepportarla cuor vivente, perchè mi è stata Sposa assai imperfetta. non soffrirei mai tanto inconveniente, la madre disse: fa ciò, che ti ho detto, se non da me, Figliuol, sia maledetto.

Il Re con gran dolor le die parola, che la Regina fosse imprigionata, non domanda se il Re si strugge e scola, e Mattabruna forte corucciata alla camera come uccel ne vola, se ne andò tutta quanta indiavolata, Stella sentendo allor ch'ella venia, gridò piangendo: o Vergine Maria.

E Mattabruna in camera n'entrava e con le sue donzelle in compagnia, la bella Stella ne ceppi pigliava, dandole calci e pugni tuttavia, fuori del letto Stella strascinava, poi falsa meritrice le dicia: che al marito hai fatto fallo tanto, ma le Regina faceva gran pianto.

Li suoi figliuoli volca ricordare, e Mattabruna la bocca gli serrava con le mani, ne la lassa parlare, e sempre andando lei la ributtava: fortemente la fece imprigionare, con ira poi a ciascun comandava che la prigion non si dovesse aprire sotto la peua di dover morire.

Pane, ed acqua le dava con sua mano, altra persona non andava a lei; gran dolore ne aveva il Re Oriano; che giorno, e no te lui diceva omei; per tutto Belfior a ogni Cristiano le dispiaceva, ma pensando a lei; temevano che Stella con la sua grazia l'avesse col suo Re messa in disgrazia.

E poi che avesse tal colpa commessa, il Re doloroso già mai si accorgea, e Stella piangendo forte fra se stessa per i bei figli, che perduti avea, dicendo, o Dio, dammi la morte espressa piangendo forte tutta si struggeva e spesso per la prigion si tramortia, chiamando sempre la Vergine Maria.

Torniamo a Guido, che fu liberato di fuggir via in altri paesi per i bei figli, che avea lasciato, che a Mattabruna non fosser palesi, andossene via, che mai fu trovato: fra se dicendo: Dio gli abbia difesi, che dalle fiere non sian divorati, torniamo a' figli, che son male arrivati.

E un Romito santo, che servia, a Cristo benigno in questa selva folta, e una cella divota lui avla, e ogni di fuori usciva: una volta sulla riva di quel fiume venia, così andando, l'occhio dritto volta, e verso i bei figliuoli s'incontrava, e a maraviglia forte li guardava.

E vedendoli star sì crudelmente nudi in quel mantel senz'altra invoglia, prima che li toccasse lui di niente, dicea: o Dio, deh non soffrir tal doglia deh non voler, che tanta bella gente mora, perciò, Signor fa li raccoglia: ed una voce per l'aria favella: togli, Romito, e vanne alla tua cella.

Onde gli guarda con sua fede pura, tosto li prese, e venne via con quelli, dicendo: Madre di Dio Vergin pura, questi figliuoli son pur tanto belli, e quando in tempo tutti gli affigura, son di una madre, e son tutti fratelli, vedendo le catenelle, ed ogni cosa, vassene via con la mente giojosa.

E vide quel che avea il dritto segnale, che di esser Re di Spagna, par dicesse, questi son figli di stirpe Reale; qualche Regina tal fallo commesse: e poi pregava il Re celestiale, non avendo latte, che dar li potesse, concedemi, Signor, che io inventi tanto di grazia, che cestor cententi.

Or giunto della cella su le porte;
ecco una cerva bella, ed allattata;
e quella Belva dilettosa, e accorta
Cristo benigno l'ebbe li mandata;
il Romito di questo si conforta,
giungendo, con la man l'ebbe segnata;
e questa Cerva in terra si distese,
di Dio la grazia il buon Romito intese.

Le poppe in bocca de figliacii pose, geme la Cerva per gran tenerezza, lascia puppar le poppe graziose, e quel Remito con molta all'egrezza giva cogliendo erbe dilettose, poi tornava alla Cerva con dolcezza, davale da mangiare, e Dio ringrazia, che quella Cerva stava grassa, e sazia.

E quella Cerva si pulita, e netta da quei figliuoli mai non si partia, sempre stava con lor nella celletta, e il Romito d'erbe ben la custodia, così crescea la brigata perfetta, tanto che ognano co' lor piedi ne gia; e le catene ancor loro cresceano che i putti deliziosi addosso aveano.

E la Regina Stella di Belfiore stando in prigion con dolorosi lutti, gridando giorno, e notte con dolore, siete, figliuoli miei, per me distrutti, o Mattabruna per mio disonore me li togliesti, e destimi i can brutti; so che son morti, lassa me tapina per tua man, Mattabruna vituperina. Tapina me, e tu gentil Oriano, eredo non vedrai più li tuoi figli, foss' io pur morta di tal caso strano, che sarci fuora di tanti perigli, dapoi che vuoi tu creder per certano alla tua madre, co' suoi rei consigli, che lei ti toglie ogni bene, e tesoro, ed io per suo fallire ho tal martoro.

Or qui lasciamo Stella questa volta; diciamo de' figliuoli, è del Romito, come la Cerva la poppa ha lor volta; poiche fur grandi si parti dal sito, a spasso andava per la selva folta; e Cristo benigno, ch' è Signor gradito: spesso per un' Angel lor mandava del pan celeste, che li nutricava.

E quel servo di Dio con molta festa teneva quei figliuoli in una cella, menava or l'uno, e l'altro alla foresta ma pur del primo l'Istoria favella, che aveva una tal forza manifesta, più d'ogni altr' uom, che montasse in sella alla sua vista non vi fu Barone, che abbatter lo potesse dall'arcione.

Quale fu poi di gran nominanza, e più degli altri era forte, ed astuto: ed il Romito per maggior certanza seco il menava sempre per ajuto gli altri lasciava in cella per usanza a Cristo benigno, fin che sia venuto, in un bel prato era questa cella, dove sollazza la brigata bella.

i 4

Il Gigante nominato era Trindasse che stava in quella selva a far la guardia che il Re mi pare, che qui lo mandasso che avea forza rigida, e gagliarda per distruggere i malandrini che trovasse, la selva cerca ogni di, nè mai tarda, e di Mattabruna era servo soggetto, e di un Gigante avea forma, ed aspetto.

Acciò che i malandrini a creatura non faccian danno, ed alli viandanti andava per la selva alla ventura; giunse alla cella; e videsi davanti quei bei figliuoli; e verso lor pon cura; vede i segnali; che avean tutti quanti; Trindasse disse: ch Dio, che bei puttini vedo in gran povertà così meschini.

Che li vedea nudi, e senza panui, altro che alcune pelle aveano indosso, disse il Gigante allora; in quanti affanni son questi figli, che patir non posso, andarlo a dire al Re parve mille anni, e a camminar presto si fu mosso, più presto va, che un destrier corridore, tanto cammina, che giunse a Belfiore.

La gente, che vedea Trindasse dice, novella arreca per certano, non già che quel Gigante si fermasse, ma a palazzo ne andò questo marrano. e ben credo che quivi il Re trovasse, per averne da lui la buona mano; poi trova Mattabruna viperina, con riverenza la saluta, e inchina.

Ed ella disse: tu sei il ben venuto; or che novella arrechi tu vassallo? e lui rispose: Donna ho veduto la maggior nobil cosa senza fallo; tre bei figliuolini; e son senz' ajuto; e in questa selva son come cristallo; con una catena di argento; e d'oro; che al collo porta ciaschedun di loro.

Mattabruna allor assai si maraviglia sentendo ricordar simil novella, e nel suo cor par che dica, e bisbiglia, questi saranno i figliuoli di Stella, e comandogli con ardite ciglia, con nessum non ne dica favella, vanne alla selva, e se il troverai, togli le catene, e poi gli ucciderai. Fa che da te non lo sappia persona,

Fa che da te non lo sappia persona, che da me ne averai un gran tesoro. Trindasse allor così più non ragiona, ma prestamente senza far dimoro, in ver la selva presto si abbandona, che pare proprio un arrabbiato Toro, con il cuor di dar morte a quei fantini e non guardar che siano ancor piccini.

Tanto lui andò per quella selva folta che alla cella pure è pervenuto, la Donzella era in un mantello involta, tosto il Gigante forte e nerboruto, coi due fratelli presto la risvolta, e il maggior col Romito è fuora uscito per quella selva andando alquanto a spasso; guarda i figli il Gigante, e disse, hai lasso.

Ucciderli io, o che gran follia!

c che empietà se io fo tal crudeltate!

c poi tra se parlaudo ancor dicia;

ma se io non faccio la tua volontade;

Mattabruna uccider mi faria,

c dette questo senz' altra pietade;

andonne verso la brigata bella,

lor per paura si fuggirono in cella.

Ma il Gigante non fu tardo, nè lento lor non potendo la porta serrare; che entrò dentro con un male intento per voler tutti di vita privare, è le catene che erano di argento gliele tolso, e non volle altro mal fare fu tanta la pietà ch'egli ebbe al cuore; che uccider non li volle, ed usol fuore.

Poi torno alla vecchia Mattabruna, lasciando in duolo que' figliuoli in cella, perchè rubata a lor gli avea ciascuna bella, ricca, e preziosa catenella, più presto và, che saetta nissuna, tanto che giunse a Mattabruna fella; quando ella il vide, con carezze molte andogli intorno, e le catene ha tolte.

Mirò, lo menò in camera e gli disse; uccidestili pur tu certamente? e lui rispose: prima, ch' io partisse, con questo brando ognun feci dolente, e Mattabruna le catene misse in una cassa, che aveva presente: e poi li disse: io ti farò lieto, un Castel ti daro, se sei segreto.

Poi Mattabruna al figliuol se ne itadicendo; al viso gran vergogna porti di questa cortigiana così ardita, che più di mille assai ne sono morti. che non han come lei morte sentita; or fa, figliuol, che questo non sopporti, il Re sentendo la madre così dire, morirà disse s' avrà da morire.

Credendo fosse aver di quei cagnoli, acconsenti che Stella alfin morisse benche nel cor ne portasse gran duoli, e Mattabruna parea, che godesse, al Romito torniam, che avea i figliuoli, giunse alla cella, e parve che sentisse pianger quei figli con un gran rumore, corre la presto con grande stridore.

Trovolli in cella tutti paurosi, in terra stando quasi che sconfitti disse il Romito, o figli dilettosi, che dite, dal dolor così trafitti e non vedendo i segnali giojosi delle catene, disse: or state zitti, e domando: chi v'ha così rubati? allor risposer tutti addolorati.

allor risposer tutti addolorati.

Il maggior uom che si vedesse mai;
è colui, che le catene nostre ebbe,
piangendo il maggior con pene e guai
tanto ebbe a dire, che il dolore accrebbe
disse il Romito: s' io c' ero giammai,
nessuno via portate non le avrebbe,
e certamente ben diceva il vero,
benehè fosse colui ardito, e fiero.

Il Romito si pose in Orazione dicendo: Dio che festi Cielo, e Terra, acqua, e fuoco, e tutte le persone, a chi pace donasti, ed a chi guerra, a tal ventura, ed a tal perdizione, a tal ricchezza, o povertade afferra, alcun facesti più disgraziato, ed alcun' altro più avventurate.

Siccome ogni cosa, Signor facesti, di questi figli mi facesti un dono, così ti prego, che mi manifesti dove son nati, e di chi figli sono: l'Angiol di Dio con i canti onesti disse a quel Romito santo e buono, questi figliuoli son del Re Oriano, odi, che ti comanda il Dio sovrano.

Che tu battezzi ciaschedun di loro, e poi mettiti in via, e vanne a corte, Cristo benigno senza far dimoro, che Mattabruna ha messo alla morte la lor madre con grande martoro; e vuol che sopraggiunga a lui la sorte, e dissegli come stava ogni cosa, ed il Romito allor ivi si posa.

L'Angel di Dio gli ajutò battezzare; e uno a uno se li pose il nome; Tasso il primo si ebbe a nominare; il secondo Oriano; il terzo come Uriar Fulviano si fece chiamare; e la donzella si chiamò Belpome; poi comandò l'Angel del Signore; che il camino pigliasser di Belfiore.

E comando che Tasso combattesse per scampar la lor Madre dalla morte, arditamente con chiunque volesse, che Dio la scamparia d'ogni ria sorte, dipoi al Romito l'Angel così espresse: farai al Re tutte le cose accorte; di Mattabruna come il fatto stava; il Romito con loro la pigliava.

E Belpome la dilettosa Donzella lasciolla il Romito a un Monastero; Tasso che avea ancor la catenella teneva un gran fusto ardito, e fiero, una pelle d'orso avea per gonnella; il quale uccise quel Giganfe altiero degli altri fratelli le lor veste afich' elle eran di cento bestie le lor pelle.

Così camminando tutti tre via ratti con il Santo Romito in compagnia; e Tasso già mostrando fieri atti, tra lor vanno parlando per la via: giunti a Belfiore, fuora vider tratti molti stendardi con la turba ria; la qual menava la Regina a morte ad arder nel fuoco per ria sorte.

Eravi il Re, ed ancor Mattabruna con tutta quella gente di Belfiore, e la Regina Stella più che alcuna, v'era piangendo con molto dolore; e per veder; gran gente si raduna; il Re gran doglia ne avea nel core: dov'era il fuoco fu presente, e un Savio venne a legger fortemente; La sentenza del male, che ha fatto; ed altri falli par che mescolasse; poi Mattabruna fe' bandir tal patto; che a chi difender l'animo bastasse; venisse in campo per trovarsi a un tratto con il forte Gigante Trindasse; fatto l'aveva armar per sua temenza; per chi falsa tenesse la sentenza.

E la Regina Stella di Belfiore; diceva: oh Dio, già che io sono a morte una grazia domando per mio onore, che i miei figli non abbian simil sorte; se alcun ne venga al mio misero core, acciò che meco alcun gaudio ne porte il Romito ciò udendo, disse al Tasso; libera figlio, tua madre da tal passo.

Non creder già che fosse sordo, a mute presto si mosse col fusto possente; tutta la gente che l'ebbe veduto; di lui maravigliossi fortemente; vedendol sì animoso, e risoluto con furia camminar tra quella gente dietro andava il Romito per vedere la forza sua magnanima, e il potere. Gli altri fratelli stavan più lontano; Stella diceva: o Vergine Maria, come non fei mai fallo al Re Oriano; così ricevi tu l'anima mia allora gli rispose quel villano di Trindasse, dicendo: o donna ria, bruciata sarai da quell'ardente foco;

al Tasso non gli parve già un bel gioco.

Ma dissegli; tu menti per la gola, benchè grande tu sia, e bene armato, ch' io ti farò mangiar quella parola, col fusto un colpo sull'elmo l'ha dato, che gli occhi affatto dalla testa cola: e cadde in terra morto stramazzato per quel colpo terribile, e possente, che a vederlo vi era di gran gente.

Ognuno diceva allor, campata e Stella per le man del donzel nobil persona, onde il Romito con la sua loquella verso del Re così lieto ragiona; presto fa scioglier la Regina Stella, e fa venir tua madre, e gli ragiona, che ti farò veder li tuoi figliuoli, che Stella fe', non già quattro cagnoli.

Fè il Re venir la madre li presente, ch' era crucciata pel Gigante morto: udite il bel miracol, buona gente, che fece Cristo per darli conforto; a quella vecchia così fraudolente disse il Romito; tua ragione è torto, e Mattabruna, in far morir Stella, Signora, udite si strana novella.

Presente il Re, e tutta la sua gente volle il tutto il Romito rivelare, e questa invida vecchia fraudolente volea per lui la verità celare, disse il Romito; ah falsa, e miscredente che i figliuoli mandasti ad annegare, de cani disse, e ancor delle catene, io ho gran voglia tu ne porti pene. Allora il Re si fece maraviglia, sentendo ricordare i suoi figliuoli, e con gran rabbia la sua spada piglia per dare alla sua Madre mortal duoli, ma il Romito presto quella piglia, e metter fe' la Vecchia a tali duoli in una prigione con mortale asprezza, Stella fu sciolta con grande allegrezza.

E il Romito diceva al Re Oriano, presente la Regina, e l'altra gente, a chi ti desse i tuoi figliuoli in mano, non saresti in tua vita più gaudente? e il Re rispose, più che mai cristiano, se piacesse a Cristo Onnipotente; il Romito menò il Re, e la Dama ove i suoi figli eran sotto una rama.

Poi fece venir Belpome lor sorella, ch' era in un Monaster poco lontano, il Romito del Tasso allor favella; questo è il Primogenito soprano, e quel secondo in tal nome si appella, che come te si chiama egli Oriano, il terzo Urian Fulviano ha nome, e la Donzella si chiama Belpome.

Il Re sentendo si fatto parlare, e ch'eran suoi figli certamente; per allegrezza li corse abbracciare, con la Regina insieme similmente: ma chi potrebbe le feste contare; per tenerezza piangeva molta gente. le mani alzando al Ciel con voce pia, laudando Iddio, e la Vergine Maria. Torno il Romito poi alla sua cella, e Mattabruna, che in prigion restava, la fe' uscir fuori la Regina Stella, e col Re insieme il tutto perdonava, ma il Consiglio intesa la novella, che Mattabruna libera scampava, la fe' squartare, e bene gli conviene, che chi mal fa, non speri di aver bene.

IL FINE.